

# 5 COMMODORE VIC 20

#### **VIDEO BASIC VIC 20**

Pubblicazione quattordicinale edita dal Gruppo Editoriale Jackson

**Direttore Responsabile:** 

Giampietro Zanga

Direttore e Coordinatore

Editoriale: Roberto Pancaldi

Autore: Softidea - Via Indipendenza 88 - Como

Redazione software:

Francesco Franceschini, Enrico Braglia,

Fabio Calanca

Segretaria di Redazione:

Marta Menegardo

Progetto grafico:

Studio Nuovaidea - Via Longhi 16 - Milano

Impaginazione:

Silvana Corbelli

Illustrazioni:

Cinzia Ferrari, Silvano Scolari

Fotografie:

Marcello Longhini **Distribuzione:** SODIP Via Zuretti, 12 - Milano

Fotocomposizione: Lineacomp S.r.l.

Via Rosellini, 12 - Milano

Stampa: Grafika '78

Via Trieste, 20 - Pioltello (MI)

Direzione e Redazione:

Via Rosellini, 12 - 20124 Milano

Tel 02/6880951/5

Tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione di disegni, fotografie, testi sono riservati.

Gruppo Editoriale Jackson 1985.

Autorizzazione alla pubblicazione Tribunale di Milano nº 422 del 22-9-1984

Spedizione in abbonamento postale Gruppo II/70 (autorizzazione della Direzione Provinciale delle

PPTT di Milano).

Prezzo del fascicolo L. 8.000

Abbonamento comprensivo di 5 raccoglitori L. 165.000

I versamenti vanno indirizzati a: Gruppo Editoriale Jackson S.r.l. - Via Rosellini, 12

Editoriale Jackson S.r.l. - Via Rosellini, 12 20124 Milano, mediante emissione di assegno

bancario o cartolina vaglia oppure utilizzando il c.c.p. nº 11666203.

I numeri arretrati possono essere richiesti direttamente all'editore

inviando L. 10.000 cdu. mediante assegno

bancario o vaglia postale o francobolli. Non vengono effettuate spedizioni contrassegno.



Gruppo Editoriale Jackson

### **SOMMARIO**

STEP. NEXT.

| Schema e funzionamento dei tipi di tastiera. Il codice ASCII. Tasti e tastiere. Il set dei caratteri. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL LINGUAGGIO                                                                                         |

#### LA PROGRAMMAZIONE ..... 24

I cicli automatici. Quadri e cubi. Tavola pitagorica. Scomposizione in fattori primi.

#### VIDEOESERCIZI ..... 32

#### Introduzione

In questa lezione approfondiremo la conoscenza della tastiera, il principale dispositivo di ingresso dei dati. Non tutte le tastiere sono però uguali i meccanismi variano, infatti, da un tipo all'altro così come le caratteristiche non che il principio di funzionamento. Indissolubilmente legati alla tastiera sono il codice ASCII e il set dei caratteri.

Impareremo poi, a conoscere e usare, le ASC - CHR\$ - GET e FOR-TO - STEP-NEXT, che ti permetteranno di eseguire quante volte vuoi un gruppo di istruzioni.

Per finire, una tecnica indispensabile a ogni programmatore: i cicli automatici.

#### Schema e funzionamento dei tipi di tastiera

La tastiera costituisce sicuramente il principale dispositivo di ingresso delle informazioni di cui è fornito il tuo calcolatore. È fondamentalmente attraverso essa che ti è infatti possibile comunicare all'unità centrale tutti i comandi, le istruzioni ed i dati che intendi esequire o memorizzare Un computer senza tastiera è come una automobile senza volante: lo potresti mettere in moto ed arrestare, ma non controllare ed utilizzare. È pertanto importante che tu capisca, al di là del semplice e consueto utilizzo di tutti i giorni, la struttura ed il principio di funzionamento della tastiera di un elaboratore. Prima di affrontare il discorso è però necessario precisare e chiarire con esattezza cosa si intende con il termine «tastiera». Tale parola specifica infatti solo ed esclusivamente il dispositivo utilizzato per l'ingresso dei dati. Chiamare «tastiera» un intero calcolatore (come fanno alcune persone non molto informate) è assolutamente sbagliato e scorretto! Come hai potuto verificare, la tastiera del tuo VIC 20 è sostanzialmente identica. nell'aspetto e nel funzionamento, a quella di una comune macchina da scrivere: basta schiacciare il tasto corrispondente al

carattere prescelto ed il gioco è fatto. Eventualmente, mediante la combinazione di due o tre tasti premuti in contemporanea, si possono comporre ulteriori lettere, simboli o comandi che di solito non sono disponibili sulle normali macchine da scrivere. Una particolarità che forse ti è sfuggita è la disposizione delle lettere: esse sono infatti ordinate secondo lo standard statunitense. chiamato QWERTY. Questo nome, assegnato alle tastiere di tipo americano, nasce proprio dalla collocazione dei primi sei tasti alfabetici della seconda fila di tasti Nelle tastiere cosiddette europee, invece, la Z è in seconda posizione al posto della W: da qui il nome QZERTY. Ulteriori differenze sono la posizione della M e la disposizione di quasi tutti i simboli e segni di punteggiatura. Nulla cambia comunque agli effetti pratici: entrambe le tastiere (americana ed europea) si comportano in modo assolutamente identico ed affidabile ai fini del funzionamento. Cerchiamo ora di capire

come effettivamente funziona una tastiera. cioè cosa succede quando premi un tasto del tuo VIC 20. Tutti i tasti presenti sulla tastiera sono connessi elettricamente (cioè tramite fili conduttori di elettricità) ad un particolare circuito integrato, che ne rileva l'effettivo azionamento e produce per ciascuno dei tasti premuti un unico e distinto codice

numerico binario a 8 bit. L'unità centrale, quando riceve una simile combinazione, è così immediatamente in grado (normalmente per mezzo di un programma memorizzato su ROM o di un ulteriore circuito elettronico) di distinguere ed individuare il particolare carattere premuto, in modo da eseguire le operazioni richieste. Così, per esempio.

quando premi la lettera A. all'uscita del circuito di codificazione (questo è il termine tecnico usato per indicare tale componente) compare il codice binario 01000001. corrispondente a 65 in decimale. A tale codice (e solo ad esso!) corrisponde per la CPU il carattere A: non vi è quindi alcuna possibilità che nella macchina insorgano confusioni ed errori

Un circuito integrato individua e riconosce il tasto premuto ed emette il codice binario corrispondente.

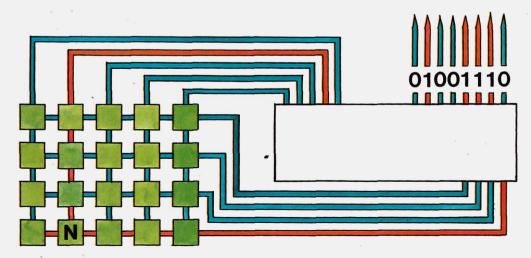

#### Il codice ASCII

I codici numerici da assegnare a ciascuno dei caratteri più utilizzati non vengono scelti arbitrariamente dalla casa costruttrice, ma sono il frutto di una cooperazione avvenuta tra utenti di apparecchiature ed industrie operanti nel ramo della elaborazione dei dati. In origine tali codici erano stati infatti realizzati con lo scopo di semplificare e standardizzare le

comunicazioni tra i diversi calcolatori, eliminando così tutti i problemi connessi a differenti rappresentazioni dei dati o delle informazioni. La diffusione sempre più ampia dei personal computer ha fatto sì che

| Decimale | ASCII  | Decimale | ASCII         | Decimale | ASCII      |
|----------|--------|----------|---------------|----------|------------|
| 0        | NUL    | 43       | +             | 86       | v          |
| 1        | SOH    | 44       |               | 87       | W          |
| 2        | STX    | 45       | Timber of the | 88       | X          |
| 3        | ETX    | 46       |               | 89       | Y          |
| 4        | EOT    | 47       | 1             | 90       | Z          |
| 5        | ENQ    | 48       | 0             | 91       | [          |
| 6        | ACK    | 49       | 1             | 92       | 1          |
| 7        | BEL    | 50       | 2             | 93       | 1          |
| 8        | BS     | 51       | 3             | 94       | ٨          |
| 9        | HT     | 52       | 4             | 95       | _          |
| 10       | LF     | 53       | 5             | 96       |            |
| 11       | VT     | 54       | 6             | 97       | a          |
| 12       | FF     | 55       | 7             | 98       | b          |
| 13       | CR     | 56       | 8             | 99       | C          |
| 14       | so     | 57       | 9             | 100      | d          |
| 15       | SI     | 58       | :             | 101      | е          |
| 16       | DLE    | 59       | ;             | 102      | f          |
| 17       | DC1    | 60       | <             | 103      | g          |
| 18       | DC2    | 61       | =             | 104      | h          |
| 19       | DC3    | 62       | >             | 105      |            |
| 20       | DC4    | 63       | ?             | 106      | i          |
| 21       | NAK    | . 64     | @             | 107      | k          |
| 22       | SYN    | 65       | A             | 108      | The second |
| 23       | ETB    | 66       | В             | 109      | m          |
| 24       | CAN    | 67       | C             | 110      | n          |
| 25       | EM     | 68       | D             | 111      | 0          |
| 26       | SUB    | 69       | E             | 112      | P          |
| 27       | ESC    | 70       | F             | 113      | q          |
| 28       | FS     | 71       | G             | 114      | r          |
| 29       | GS     | 72       | Н             | 115      | 8          |
| 30       | RS     | 73       |               | 116      | 1          |
| 31       | US     | 74       | J             | 117      | u          |
| 32       | spazio | 75       | K             | 118      | ٧          |
| 33       | 1      | 76       | L             | 119      | w          |
| 34       |        | 77       | M             | 120      | x          |
| 35       | #      | 78       | N             | 121      | у -        |
| 36       | \$     | 79       | 0             | 122      | Z          |
| 37       | %      | 80       | P             | 123      | 1          |
| 38       | &      | 81       | Q             | 124      |            |
| 39       |        | 82       | R             | 125      | }          |
| 40       | (      | 83       | S             | 126      | ~          |
| 41       | )      | 84       | T             | 127      | DEL        |
| 42       | *      | 85       | U             |          | F 155 1    |

tale codificazione, chiamata ASCII (abbreviazione di American Standard Codes for Information Interchange, cioè codici standard americani per l'interscambio delle informazioni), sia diventata di fatto uno "standard" presente nella totalità dei computer. I caratteri alfabetici e di punteggiatura presenti sul tuo VIC 20, sono quindi composti con le stesse combinazioni di bit codificate negli altri calcolatori quando su di essi vengono premuti i tasti corrispondenti.

#### Tasti e tastiere

La tastiera è sottoposta a continue sollecitazioni meccaniche. La sua vita (o durata) dipende in gran parte dalla qualità dei tasti: può andare da qualche decina di migliaia di battute (nelle tastiere veramente scadenti) a molte decine di milioni. Vediamo succintamente i vari tipi di tasti, a partire

- dai migliori:

   tasti ad effetto Hall:
  sfruttano l'effetto di un
  magnetino mobile
  sulla corrente che
  attraversa un
  semiconduttore.
  Avendo pochissima
  meccanica, la vita
  media si misura in
  miliardi di battute:
- tasti capacitivi: sono condensatori la cui capacità varia premendo il tasto. Hanno una vita di molte decine di milioni di battute e sono usati nei migliori personal computer;
- tasti a reed: un contatto posto all'interno di un'ampolla di vetro (il reed) viene chiuso da un magnetino montato sul nastro. La vita è di qualche decina di milioni di battute. A causa della

- concorrenza dei più robusti tasti capacitivi, il loro uso si è molto ridotto negli ultimi anni:
- tasti meccanici standard: sono impiegati da quasi tutti i personal computer, compreso il tuo VIC 20. La loro vita dipende dalla qualità costruttiva. Nel caso migliore è di alcune decine di milioni di battute. Sono sensibili alle condizioni ambientali (umidità, polvere);
- tasti a bolla: sono quelli usati nelle calcolatrici tascabili. Una bolla di metallo si rovescia sotto la pressione del tasto. La loro vita è in genere limitata:
  - tasti a membrana o a film. I tasti sono costituiti da due fogli (film) conduttori, tesi e separati da un foglio isolante forato nella forma adatta. Premendo il foglio superiore i due fogli si toccano chiudendo il contatto. Le tastiere a membrana sono impiegate generalmente in personal economici od in applicazioni

industriali, in quanto

garantiscono un ottimo isolamento dai fattori esterni che possono pregiudicarne il funzionamento. La durata dipende dalla costruzione.

A parte le differenze costruttive, comunque, possiamo ricondurre a una sola sequenza le operazioni che esegue il tuo computer, o meglio la CPU per analizzare la tastiera e individuare il tasto premuto.

Vediamo in modo estremamente semplificato cosa accade:

- periodicamente, e ad intervalli stabiliti, la CPU interrompe quello che sta facendo per rivolgere la sua attenzione alla tastiera;
- esegue la cosiddetta routine di interrupt, memorizzata nella ROM;

- controlla (in gergo, scanning) lo stato della tastiera, cioè se un tasto è stato premuto;
- se questo è avvenuto, la CPU ricava la posizione del tasto stesso;
- 5. una volta che ha verificato il punto 4 ricontrolla una frazione dopo (ricorda che la velocità delle CPU è dell'ordine dei





megahertz, cioè milioni di volte al secondo), in modo da escludere eventuali interferenze;

 a questo punto la CPU ritorna al suo lavoro, per riprendere poi la sequenza illustrata.

Per concludere. La tastiera è il principale mezzo di comunicazione tra te e il computer: trattala con cura. Essendo infatti meccanica, è soggetta ad usura e la durata della sua vita dipende dall'uso che ne fai. Evita perciò colpi bruschi, pressioni esagerate dei tasti e soprattutto ... quando un programma "non gira" evita di sfogare sulla tastiera la tua rabbia

#### Il set dei caratteri

Come ben sai (scusa la pedanteria, ma occorre) il tuo VIC 20 come qualsiasi altro computer, sa usare e memorizzare solo numeri, per di più solo numeri binari. Come fa allora a capire e visualizzare sul video il punto di domanda (?), la scritta "ciao". l'asterisco Semplice. II tuo VIC 20 trasforma in numeri tutti i caratteri alfabetici. numerici e speciali (il set di caratteri della macchina) che è in grado di gestire, inviare e ricevere. Per questa codifica utilizza un codice assai simile a quello usato da tutti gli altri personal computer: il citato codice ASCII. È per questo che il tuo computer sa "manipolare" anche stringhe: le interpreta come una successione di numeri codificati corrispondenti ad una precisa tabella di caratteri presente nella memoria. Quello che è importante è che a ogni codice corrisponde uno e un solo carattere, in modo che il computer non abbia mai alcuna

ambiguità di interpretazione. Come l'ASCII anche il set dei caratteri del tuo VIC 20 è un codice a 7 bit; sono perciò possibili 128 (cioè 2<sup>7</sup>) combinazioni, alle quali corrispondono altrettanti caratteri. Molti di guesti caratteri sono immediatamente e facilmente riconoscibili anche alla prima occhiata, essendo di frequente utilizzo per chiunque: lettere alfabetiche, caratteri di punteggiatura, cifre numeriche. Altri invece, prima di assumere un qualsiasi significato, richiedono un attimo di riflessione: altri ancora sono assolutamente estranei ai simboli generalmente usati dall'uomo. Questi ultimi sono i cosiddetti caratteri speciali (o caratteri di controllo): tramite essi puoi infatti impartire dei particolari comandi, che vanno ad adattarsi alle caratteristiche di struttura e di funzionamento della macchina. Pur non avendo corrispettivo nel linguaggio umano, i caratteri di controllo sono importantissimi per il tuo VIC 20: è grazie ad

essi che puoi, per esempio, indicare il termine di una linea di programma (con il tasto RETURN, spostare il cursore in qualunque punto dello schermo (con le frecce →, ←) o cancellare un carattere dallo schermo (DELETE). Abbiamo detto che il set dei caratteri fa uso di codici a 7 bit: il VIC 20 è però un elaboratore a 8 bit. Le combinazioni possibili sono di consequenza 256 (cioè

Perché sprecare una simile opportunità? Le restanti 256 – 128 = 128

| PRINTS CHR\$             | PRINTS | CHR\$ | PRINTS | CHR\$ | PRINTS | CHR\$ |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 0                        |        | 22    | ,      | 44    | В      | 66    |
| 1                        |        | 23    | _      | 45    | С      | 67    |
| 2                        | 0.     | 24    |        | 46    | D      | 68    |
| 3                        |        | 25    | 1      | 47    | E      | 69    |
| 4                        |        | 26    | ø      | 48    | F      | 70    |
| wнт 5                    |        | 27    | _ 1    | 49    | G      | 71    |
| 6                        | RED    | 28    | 2      | 50    | н      | 72    |
| 7                        | CRSR   | 29    | 3      | 51    | í.     | 73    |
| 8                        | GRN    | 30.   | 4      | 52    | J      | 74    |
| 9                        | BLU    | 31    | 5      | 53    | К      | 75    |
| 10                       | SPACE  | 32    | 6      | 54    | I      | 76    |
| 11                       | !      | 33    | 7      | 55    | М      | 77    |
| 12                       | "      | 34    | 8      | 56    | N      | 78    |
| RETURN 13                | #      | 35    | 9      | 57    | 0      | 79    |
| Passage en minuscules 14 | \$     | 36    | :      | 58    | Р      | 80    |
| 15                       | %      | 37    | ;      | 59    | Q      | 81    |
| 16                       | &      | 38    | <      | 60    | R      | 82    |
| crsr 17                  | 1      | 39    | =      | 61    | S      | 83    |
| RVS<br>ON 18             | (      | 40    | >      | 62    | Т      | 84    |
| CLR<br>HOME 19           | )      | 41    | ?      | 63    | U      | 85    |
| INST DEL. 20             |        | 42    | @      | 64    | ٧      | 86    |
| 21                       | +      | 43    | Α      | 65    | w      | 87    |

| PRINTS | CHR\$ | PRINTS      | CHR\$ | PRINTS                   | CHR\$ | PRINTS | CHR\$ |
|--------|-------|-------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|
| ×      | 88    |             | 110   |                          | 132   |        | 154   |
| Y      | 89    |             | 111   | f1                       | 133   |        | 155   |
| Z      | 90    |             | 112   | f3                       | 134   | PUR    | 156   |
| Į.     | 91    |             | 113   | f5                       | 135   | CRSR   | 157   |
| £      | 92    |             | 114   | f7                       | 136   | YEL    | 158   |
| 1      | 93    | V           | 115   | f2                       | 137   | CYN    | 159   |
| 1      | 94    |             | 111   | f4                       | 138   | SPACE  | 160   |
| +      | 95    |             | 117   | f6                       | 139   |        | 161   |
|        | 96    | $\boxtimes$ | 118   | f8                       | 140   |        | 162   |
| •      | 97    |             | 119   | SHIFT<br>RETURN          | 141   |        | 163   |
|        | 98    | 4           | 120   | Passage en<br>majuscules | 142   |        | 164   |
|        | 99    |             | 121   |                          | 143   |        | 165   |
|        | 100   | •           | 122   | BLK                      | 144   | ***    | 166   |
|        | 101   |             | 123   | CRSR                     | 145   |        | 167   |
|        | 102   |             | 124   | RVS                      | 146   | 200    | 168   |
|        | 103   |             | 125   | CLR<br>HOME              | 147   |        | 169   |
|        | 104   | TT          | 126   | INST                     | 148   |        | 170   |
|        | 105   |             | 127   |                          | 149   | H      | 171   |
|        | 106   |             | 128   |                          | 150   |        | 172   |
| 2      | 107   |             | 129   |                          | 151   |        | 173   |
|        | 108   |             | 130   |                          | 152   | 5      | 174   |
|        | 109   |             | 131   |                          | 153   |        | 175   |

combinazioni sono state perciò utilizzate dalla Commodore per definire altri caratteri non appartenenti allo standard ASCII, ma propri del VIC 20: per esempio i caratteri grafici. Il loro uso è esclusivamente riservato al tuo computer; i calcolatori delle altre marche, non disponendo del corrispondente carattere, non sono infatti nelle condizioni di riconoscerli e quindi di utilizzarli. È bene che tu tenga presente questa limitazione, se vuoi scrivere programmi "portatili", che possano cioè girare anche su

altre macchine.

CHR\$

176

177

178

179

180

181 182

183

PRINTS

PRINTS

CHR\$

184

185

186

187

188

189

190

191

#### **ASC**

A volte può essere utile conoscere il codice ASCII di un dato carattere o, viceversa, essere in grado di produrre o stampare un certo carattere dato il



suo codice. Il BASIC mette a tua disposizione due comandi, attraverso i quali puoi convertire i caratteri in codici ed i codici in caratteri: ASC e CHR\$, Entrambi questi comandi sono delle funzioni; è quindi necessario che a ciascuno di essi tu fornisca un argomento sul quale operare. ASC produce il valore del codice ASCII, cioè un numero corrispondente al primo carattere di una stringa. L'argomento deve pertanto essere una stringa sotto forma di costante (racchiusa naturalmente tra virgolette) o di variabile. ASC fornisce come risultato un numero compreso tra 0 e 255: i caratteri disponibili sul tuo computer sono infatti, come detto, complessivamente 256. Se l'argomento è una stringa nulla, ASC provoca il messaggio di errore ?ILLEGAL QUANTITY. Vediamo qualche esempio:

#### PRINT ASC ("A")

Ottieni 65 codice numerico ASCII del carattere "A"

#### PRINT ASC ("ABCD")

Ottieni 65: il primo carattere dell'argomento è "A"

50 C\$ = "TAVOLO" 60 PRINT ASC (C\$)

Ottieni: 84, codice numerico del carattere "T"

### Sintassi dell'istruzione

ASC (stringa)

L'argomento di ASC è un carattere. Il risultato è il suo codice numerico.



### CHR\$

CHR\$ è, in un certo senso, la funzione opposta di ASC: essa ti restituisce il carattere corrispondente al numero che avrai utilizzato come argomento.

argomento.
Tale numero può essere specificato sia per mezzo di una variabile che di un'espressione.
L'argomento deve essere compreso tra 0 e 255; in caso contrario l'elaboratore visualizzerà il messaggio di errore ?ILLEGAL QUANTITY.
Quando il valore

dell'argomento è un numero decimale, CHR\$ lo tronca al valore intero immediatamente inferiore:

#### 15 PRINT CHR\$(151/2)

151/2 = 75.5: il numero intero immediatamente più piccolo è 75. A tale argomento corrisponde il



carattere K)
Il seguente programma stampa l'intero set dei caratteri disponibili sul tuo VIC 20:

10 FOR A=0 TO 255: PRINT CHR\$ (A): NEXT A

Alcuni di questi caratteri (i cosiddetti caratteri di controllo), pur facendo parte del set, non sono visualizzabili: essi pertanto non compariranno sullo schermo.

Le funzioni ASC e CHR\$ possono essere utilmente impiegate

quando, per esempio, si vuole trasformare una lettera maiuscola nel corrispondente carattere minuscolo (o viceversa). Analogamente a quanto stabilito dal codice ASCII, dove però le maiuscole sono codificate con numeri minori delle minuscole. la differenza di codice tra la stessa lettera maiuscola-minuscola è uquale a 32. Il programma che seque sfrutta proprio questa caratteristica per stampare in maiuscolo il carattere corrispondente alla lettera minuscola battuta sulla tastiera

10 PRINT " ₩"

20 PRINT CHR\$ (14): REM attiva il modo minuscolo maiuscolo

30 INPUT A\$ : IF A\$ = "\*" THEN END : REM se il carattere introdotto è "\*", termina il programma

40 IF ASC (A\$) < 65 THEN GOTO 20

50 IF ASC (A\$) > 90 THEN GOTO 20

60 PRINT A\$, CHR\$ (ASC (A\$) + 32) : REM stampa la corrispondente maiuscola

70 GOTO 20

### Esempi

PRINT CHR\$(65)

Il codice 65 corrisponde al carattere "A".

PRINT CHR\$ (18 \* 5)

L'argomento della funzione CHR\$ può essere una espressione il cui valore è compreso tra 0 e 255.

L'argomento di CHR\$ è un codice numerico, il suo risultato è il carattere corrispondente.

S = (100 - 1)PRINT CHR\$ (S/3) Se vai a vedere la tabella ASCII pubblicata qualche pagina indietro vedrai che al codice 33 corrisponde il punto esclamativo (!).

**GET** 

PRINT CHR\$ (65.91)

Quando l'argomento di CHR\$ è un numero decimale, viene troncato al valore intero immediatamente più piccolo, in questo caso 65. Si ottiene perciò la stampa del carattere A.

### Sintassi dell'istruzione

CHR\$ (numero) dove NUMERO può essere un numero, una variabile od un'espressione numerica.



L'istruzione GET consente

l'ingresso dalla tastiera del tuo VIC 20 di un singolo carattere, senza però dover battere anche il tasto RETURN. Il carattere corrispondente al tasto premuto non viene

schermo. Perché non usare il già familiare e ormai conosciuto INPUT, allora? Non è forse vero che

inoltre visualizzato sullo

anche con INPUT si può introdurre un solo carattere? La differenza

è sottile, ma importante. Come visto parlando di INPUT, se sbagli il dato da introdurre. le consequenze possono essere catastrofiche: i risultati sbagliati o. peggio, programma bloccato. Con GET, nulla di tutto

Quando incontra GET il tuo VIC 20 annota il carattere che stai digitando in quel momento.



questo: è quasi fatto apposta per permetterti di sbagliare (input controllato) senza che succeda nulla. Anzi, il tuo VIC 20 attende tranquillo che tu

introduca esattamente la risposta che si aspetta da te Il termine "attende" merita una considerazione a parte. Con INPUT il programma viene interrotto per aspettare i dati in ingresso, GET invece viene eseguito come una normale istruzione BASIC, alla velocità di cui è capace l'interprete e quindi ben superiore a quella di qualsiasi uomo. Occorre, perciò, inserire il GET in un ciclo di attesa, che renda "umano" il tempo di risposta. Se vuoi, puoi scoprire da solo (senza leggere il listato si intende) quando i programmi, ad esempio quelli di VIDEOBASIC. fanno uso di una istruzione GET o di un INPUT Prova a pensarci ... Ogni qualvolta il programma richiede la pressione di un tasto seguito da RETURN vuol dire che sotto c'è INPUT. Altrimenti ... L'argomento di GET può essere una o più variabili stringa. Quindi, se vuoi che il carattere riconosciuto sia 2 oppure \* oppure!, è fondamentale porlo tra virgolette. Ricapitolando, GET viene solitamente

utilizzata per attendere e verificare l'entrata di un carattere dalla tastiera L'istruzione GET ritorna infatti il carattere premuto sulla tastiera al momento della sua chiamata; quando non è premuto (o non è stato premuto) alcun tasto. GET assegna alla variabile un valore nullo. ed il programma proseque normalmente. L'esempio che segue potrà chiarirti le idee:

10 GET A\$ 20 IF A\$ = " " THEN 10 30 PRINT A\$ 40 END

La linea 10 assegna alla variabile A\$ il valore del tasto che dovrai premere sul tuo VIC 20. Se nessun tasto sarà stato battuto, A\$ assumerà valore nullo. Sia in un caso che nell'altro il programma non subirà alcuna interruzione o sosta.

La riga 20 controlla quindi il valore di A\$: se tale variabile contiene il valore nullo, l'esecuzione riprende alla riga 10, ricominciando il ciclo. L'unica maniera per terminare il programma sarà perciò quella di premere un tasto qualsiasi. Così facendo



comparirà inoltre sullo schermo il carattere battuto (linea 30). Un tipico utilizzo di GET è possibile trovarlo in quei programmi che sottopongono l'utente a scelte del tipo:

#### VUOI CONTINUARE? (S/N)

Simili domande richiedono come risposta la semplice pressione dei tasti S o N: costruendo una struttura a ciclo, simile a quella illustrata in precedenza, è possibile scartare automaticamente tutte le risposte che non rientrano tra quelle ammissibili, evitando magari di riempire lo schermo con inutili ed antiestetici caratteri. Provare per credere.

10 A\$ = "VUOI CONTINUARE? (S/N)" 20 PRINT A\$ 30 GET B\$

40 IF B\$ <> "S" THEN GOTO 30 50 IF B\$ <> "N" THEN GOTO 30

60 PRINT B\$

70 ...

80 ... 90 ...

#### Sintassi dell'istruzione

GET variabile [, variabile] [,...]

#### Pausa

Talvolta, nel corso di un programma, può essere utile avere la possibilità di arrestare momentaneamente

l'esecuzione delle varie istruzioni.

In alcuni casi possono infatti rendersi necessarie delle pause che permettano all'utente di leggere e valutare una certa visualizzazione o di premere una determinata decisione.

Una tecnica possibile è quella di imporre al tuo

VIC 20 di contare fino ad un certo numero. Il computer viene in tal modo assorbito da quell'impegno, dando la

sensazione di essere in attesa.

Naturalmente quanto più grande sarà il numero a cui deve arrivare, tanto più lunga sarà la pausa. Se non conosci invece il tempo di attesa, dovrai



utilizzare la seguente istruzione:

100 GÉT A\$ 110 IF A\$ = " " THEN 100.

> Avvisa, però chi utilizzerà il tuo programma di premere un tasto per continuare o interrompere la pausa.

90 PRINT "PREMI UN TASTO"

Questo comando può essere quindi utilmente adoperato per assegnare il tempo di permanenza sullo schermo delle varie visualizzazioni alle capacità di lettura dell'utente del programma.



Accade spesso che un programma richieda di eseguire più volte un'istruzione od un gruppo di istruzioni. Supponi, a titolo di esempio, di voler scrivere un programma che moltiplichi la variabile A per i valori 1, 2, 3, 4, e 5. Una possibile

soluzione potrebbe essere:

10 LET I = 1: REM I è il numero da moltiplicare per A

20 LET A = A \* I 30 I = I + 1 40 IF I < 6 GOTO 20

Si tratta di un tipico esempio di ciclo, cioè una seguenza di istruzioni eseguita un certo numero di volte. Esiste in BASIC una istruzione particolare che ti permette di realizzare i cicli senza ricorrere a strutture complesse. L'istruzione è composta dalle parole FOR...NEXT. Immagina di dover ripetere una serie di istruzioni per un determinato numero di volte, e precisamente finché un certo contatore C (avente inizialmente il valore S) raggiunga il valore A. Utilizzando l'istruzione FOR...NEXT potrai scrivere:

FOR C = S TO A

fai qualcosa

#### **NEXT C**

La prima volta che il ciclo viene eseguito C è



posto uguale al valore di S. Si eseguono quindi tutte le istruzioni. Arrivati a NEXT il valore di C viene incrementato e confrontato automaticamente con A. Se C risulta minore di A, il ciclo viene nuovamente ripetuto, altrimenti si continua con l'isiruzione che segue il NEXT. La procedura prosegue pertanto finché il

contatore C raggiunge il valore finale di A. Riprendendo il problema della moltiplicazione si poteva allora dare questa soluzione:

10 FOR C = 1 TO 5 20 LET A = A  $^{\star}$  C 30 PRINT A 40 NEXT C

C si chiama variabile di controllo del ciclo (o contatore) e può assumere un qualsiasi nome (legale) consentito. Nell'esempio avrai notato che 1 è il suo valore iniziale e 5 è il valore finale o di test. Nell'istruzione FOR si possono utilizzare anche delle espressioni; per esempio:

FOR A = M + 5 TO B/5

oppure delle variabili, a patto che siano prima



state impostate. Ad esempio:

```
10 LET DA = 5 : LET A = 15
20 FOR C = DA TO A
30 ....
40 NEXT C
```

È inoltre possibile incrementare il valore della variabile contatore con un passo diverso da 1, semplicemente utilizzando la parola STEP (passo) seguita dal valore di cui si vuole incrementare ogni volta il contatore:

#### FOR I = 2 TO 10 STEP 2

I assumerà allora i valori 2. 4. 6. 8. 10. Il nome della variabile contatore dopo NEXT è facoltativo; se non viene specificato, il tuo VIC lo considera infatti automaticamente collegato all'ultimo ciclo aperto e non ancora completato. È bene, però, specialmente agli inizi, che tu lo scriva: ciò avvantaggerà notevolmente la leggibilità del tuo programma e la facilità di correzione. È anche possibile scrivere programmi in cui i cicli contengano al proprio interno altri cicli:

```
10 FOR I = 0 TO 10
STEP 3
20 FOR J = 3 TO 9
30 .....
40 .....
50 .....
60 .....
70 NEXT J
80 NEXT I
```

Si dice allora che i cicli sono nidificati (ti ricordi di IF...THEN GOTO...). Naturalmente i contatori dei singoli cicli devono essere diversi. Il ciclo interno ad un altro ciclo deve inoltre essere completamente contenuto nel primo ciclo; non è quindi possibile sovrapporre parti di cicli. Ad esempio:

```
100 FOR I = 13 TO 20

110 FOR J = 0 TO 10

120 .....

130 .....

140 .....

150 .....

160 NEXT I

170 NEXT J
```

È sbagliato! I due cicli sono infatti sovrapposti. Molto pericoloso! Se la variabile indice è inizialmente più grande del valore finale, il ciclo viene eseguito una sola volta. Ad esempio:



50 FOR I = 20 TO 5 60 PRINT I 70 NEXT I provocherà una sola volta la visualizzazione sullo schermo del numero 20. Il passo del ciclo può essere anche negativo:

30 FOR X = 13 TO 10 STEP - 2

40 .....

50 .....

60 .....

70 NEXT X

In questo caso il ciclo viene eseguito finché X, decrementandosi di due ogni volta, non diventa minore di 10.
Se il valore del passo viene posto uguale a 0, il ciclo si ripete indefinitamente:

10 FOR K = 1 TO 10 STEP 0 20 PRINT K 30 NEXT K L'unico risultato di questo programma sarà quindi la continua visualizzazione sullo schermo del valore iniziale di K, cioè 0. Devi inoltre fare attenzione al fatto che uscire dall'interno di un ciclo prima che la variabile di controllo abbia raggiunto il valore finale fa sì che il calcolatore aspetti la chiusura di un ciclo che non troverà mai. In certi casi si potrà arrivare addirittura a provocare messaggi del tipo:

NEXT WITHOUT FOR

oppure

OUT OF MEMORY



È pertanto buona pratica evitare di inserire in un ciclo delle istruzioni di salto (cioè dei GOTO); ne trarrà giovamento anche la leggibilità del programma.

Un altro errore molto comune è quello di utilizzare un numero di NEXT superiore a quello dei FOR.

In questo caso il tuo VIC 20 risponderà con:

**NEXT WITHOUT FOR** 

### Sintassi del comando

FOR indice = valore iniziale TO valore finale [STEP passo] NEXT [indice]

#### dove:

- indice è il nome di una variabile numerica usata come contatore
- valore iniziale è il valore di partenza di indice
- valore finale è il valore che l'indice
- deve uguagliare (o superare) (test)
- passo è l'incremento che ad ogni iterazione subisce indice. Se non è specificato, viene posto pari ad 1 e può essere negativo.



#### I cicli automatici

Si chiamano cicli automatici tutti quei cicli che eseguono ripetutamente una sequenza di istruzioni facendo uso dell'istruzione FOR...NEXT. Nella maggior parte dei programmi i cicli automatici sono di impiego talmente utile e frequente da costituire un importantissimo strumento nelle mani di qualsiasi programmatore. Gli esempi applicativi che seguono ti aiuteranno quindi a chiarire ed approfondire i concetti teorici che già conosci sia riguardo all'uso dei cicli che del comando FOR ... NEXT.

#### Quadrati e cubi

Come primo esempio consideriamo questo problema: trovare i quadrati ed i cubi dei numeri compresi tra 27 e 43.

Una possibile risoluzione potrebbe essere:

A questo schema a blocchi corrispondono i due seguenti programmi BASIC.

Il primo fa uso di un ciclo controllato (creato cioè "artificialmente" dal programmatore); il secondo di un ciclo automatico:

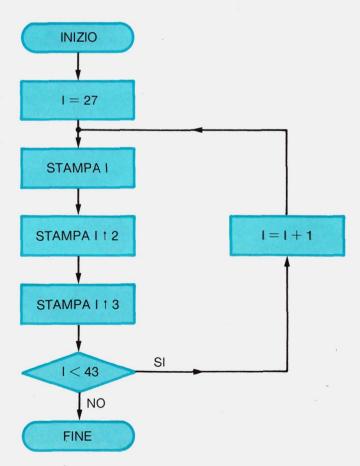

```
10 LET I = 27
20 PRINT I † 2,
30 PRINT I † 3
40 IF I < 43 THEN I = I + 1:GOTO20
50 END
```

10 FOR I = 27 TO 43 20 PRINT I † 2, 30 PRINT I † 3 40 NEXT I 50 END

Al lettore balza all'occhio immediatamente la migliore leggibilità del programma con il ciclo

automatico: in esso si distinguono subito l'inizio e la fine del ciclo. cosa che invece non accade nel primo listato. Anche per il tuo VIC 20 la seconda soluzione è preferibile: l'esecuzione del ciclo è infatti affidata ad una istruzione esplicitamente concepita per risolvere questo tipo di problemi e guindi ad esso più congeniale. Nei casi in cui è possibile (e sono la maggioranza) sarà quindi sempre meglio ricorrere ad un ciclo automatico: il programma - ed il programmatore - ne i punti di vista.





Come secondo esempio scriviamo un programma che visualizzi sullo schermo la tavola pitagorica.
Per la soluzione del problema saranno necessari due cicli: il

numeri corrispondenti alle righe, il secondo alle colonne. I prodotti tra righe e colonne



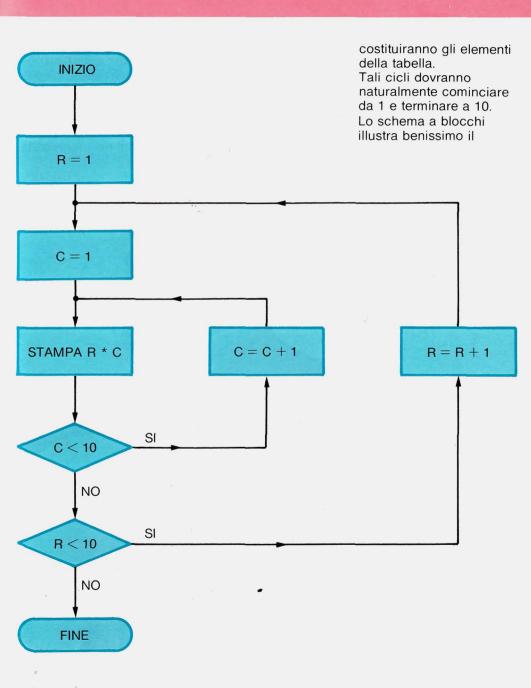

concetto di "cicli nidificati"; il ciclo che modifica ed incrementa la variabile C è infatti completamente inserito in quello della variabile

Sul tuo VIC 20 i cicli FOR possono essere nidificati, cioè posti l'uno all'interno dell'altro, fino

ad un massimo di 10 volte. Non abusarne. però, perché diventa già molto difficile seguire il flusso di più di tre cicli nidificati.

La struttura è altrettanto evidente nel programma



```
10 FOR R = 1 TO 10
20 FOR C = 1 TO 10
30 PRINT R * C;
40 IF R * C < 10 THEN PRINT " "; : REM se il prodotto è composto da una cifra sola, allora stampa uno spazio
50 NEXT C
60 PRINT
```

70 NEXT R

80 END



Le righe 40 e 60 sono state incluse nel programma per allineare le tabelline, inserendo opportuni spazi tra le varie righe e colonne. Per capire quale sia il loro effetto prova ad eliminarle (comincia con la linea 40 e guindi con la 60): da ciò che comparirà sullo schermo dovresti essere immediatamente in grado di comprenderne la funzione e l'efficacia.

# Scomposizione in fattori primi

Come ultimo esempio vediamo infine il seguente problema. Scrivere un programma che, accettato in ingresso un numero intero qualsiasi, produca in uscita tutti i valori che di tale numero sono divisori primi (ricordati che i numeri primi sono quei numeri divisibili solo per 1 e per se stessi).

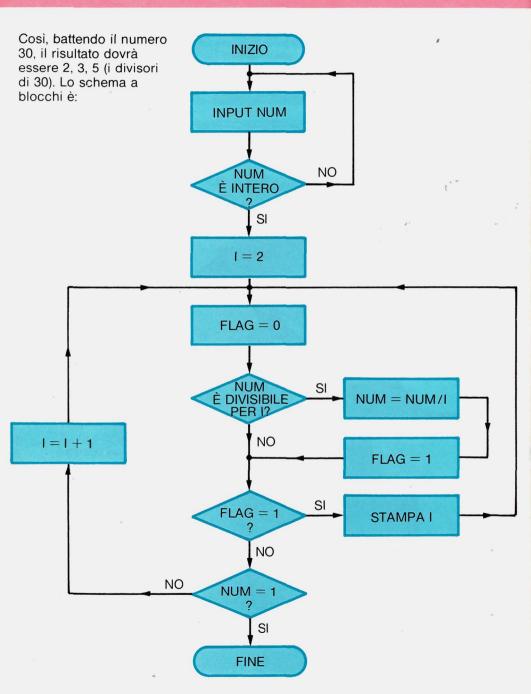

#### Ed il corrispondente listato BASIC:

```
5 INPUT "NUMERO ="; NUM
10 PRINT " ☐ " : PRINT "FATTORI PRIMI DI" ; NUM
```

20 IF NUM <> INT(NUM)GOTO 5: REM NUM È UN NUMERO INTERO?

30 FOR I = 2 TO NUM

40 FLAG = 0:REM FLAG È < > 0 QUANDO NUM È DIVISIBILE PER I

50 IF NUM/I = INT (NUM/I) THEN LET NUM = NUM/I: LET FLAG = 1

60 IF FLAG = 1 THEN PRINT I: GOTO 40

70 IF NUM = 1 THEN END

80 NEXT I

Il programma comincia verificando che il valore del numero battuto sulla tastiera non abbia cifre decimali; in caso contrario ne domanda in ingresso uno nuovo. Dalla linea 30 comincia la vera e propria fase di esecuzione e risoluzione del problema: se NUM (il numero battuto in ingresso) è divisibile per I (linea 50), allora FLAG assume valore 1. FLAG è una variabile adibita ad indicatore: guando assume valore 1

significa che I è un divisore di NUM e quindi va stampato. Se invece vale 0. I non è divisore di NUM e bisogna incrementarlo di uno. Man mano che il ciclo proseque NUM diventa sempre più piccolo; alla fine assumerà valore 1. A quel punto il problema sarà risolto: sullo schermo saranno infatti comparsi tutti quei numeri che, moltiplicati tra loro, formavano il valore iniziale di NUM.

# VIDEOESERCIZI

| Confronto questi O programa                            |                 |                                     | air atacha antara ASA |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Confronta questi 2 programm                            | nı              |                                     |                       |  |  |  |
| 5 REM PROGRAMMA 1                                      |                 | 5 REM PROGRAMMA 2                   |                       |  |  |  |
| 10 PRINT "INDOVINA COSA S<br>20 PRINT "ALLA FINE DI"   | UCCEDE"         | 10 PRINT "INDOV<br>20 PRINT "ALLA F | INA COSA SUCCEDE"     |  |  |  |
| 30 PRINT "QUESTO PROGRA                                | MMA"            |                                     | "ALTRO PROGRAMMA"     |  |  |  |
| 40 PRINT " ▼"                                          |                 | 40 PRINT CHR\$ (*                   | 147)                  |  |  |  |
| 50 REM QUESTO GIA' LO SAI                              |                 | 50 REM CHE SIA                      | LA STESSA COSA?       |  |  |  |
|                                                        |                 |                                     |                       |  |  |  |
| Scrivi il risultato di:                                |                 |                                     |                       |  |  |  |
| PRINT ASC ("♥")                                        |                 |                                     |                       |  |  |  |
| Per mezzo della funzione AS                            | SC metti in ord | dine crescente di                   | codice le             |  |  |  |
| seguenti stringhe:                                     |                 | Highwa a length                     |                       |  |  |  |
| upout of observable by                                 | N°              | STRINGA                             |                       |  |  |  |
| "BIT",                                                 |                 |                                     |                       |  |  |  |
| "SUPER COMMODORE",                                     |                 |                                     |                       |  |  |  |
| "HOME COMPUTER",                                       |                 |                                     |                       |  |  |  |
| CHR\$ (13) "VIDEOGIOCHI",                              |                 |                                     |                       |  |  |  |
| "VIDEOBASIC"                                           |                 |                                     |                       |  |  |  |
| A girel punits is proprieta.                           | STATE OF        | enstracted to be content            |                       |  |  |  |
| Prevedi e scrivi l'output di q                         | uesto program   | nma. Puoi aiutarti                  | con la tabella        |  |  |  |
| del codice ASCII.                                      |                 |                                     |                       |  |  |  |
| 10 PRINT CHR\$ (86) CHR\$                              |                 |                                     |                       |  |  |  |
| 20 PRINT CHR\$ (79) CHR\$ (30 PRINT CHR\$ (83) CHR\$ ( |                 |                                     |                       |  |  |  |
| 30 PRINT CHAS (83) CHAS                                | (73) CHR\$ (67) | a the choice if any                 |                       |  |  |  |
|                                                        |                 |                                     |                       |  |  |  |
|                                                        |                 |                                     |                       |  |  |  |
| A) cronometra la durata del                            | programma e     | annotala.                           |                       |  |  |  |
| B) cerca ed elimina la linea                           | di ritardo (pau | sa).                                |                       |  |  |  |
| C) cronometra nuovamente                               | e annota il ter | npo.                                |                       |  |  |  |
| 10 PRINT CHR\$ (147)                                   |                 |                                     |                       |  |  |  |
| 20 FOR D = 10 TO 90 STEP                               | , 8             |                                     |                       |  |  |  |
| 30 PRINT "DATO"; D<br>40 FOR P = 1 TO 3000: NEX        | KT P            |                                     |                       |  |  |  |
| 50 NEXT D                                              | A TEMPO         |                                     |                       |  |  |  |
| B N° LINEA DA ELIMINARE                                |                 |                                     |                       |  |  |  |
|                                                        | C TEMPO         |                                     |                       |  |  |  |
|                                                        | J               |                                     |                       |  |  |  |



